# GAZZETTINO PROVINCIALE

(Supplemento all' ALCHIMISTA 18 Marzo 1855)

### INDUSTRIE FRIULANE

Sacile Marso 1855.

Nel passato mese venne esposta nella Camera di Commercio in Udine una macchina inventata dal sig. Giovanni Padarnello, colla quale, a mezzo di una sola operazione, si riduce la seta greggia in trame; eseguendo ad un punto stesso l'incannaggio, l'abbinatura, e la torcitura.

Il modello presentato alla Camera, e destinato alla prossima Esposizione di Parigi, venne costrutto in Sacile con una eleganza, e precisione che fa onore al bravo folegname Vando; e fu dalla Commissione; etella ad esaminarlo, trovato degno di rappresentare nella Capitale di Francia l'industria Friulana.

Fino a che ci sia noto il Rapporto della Commissione, non sarà discaro fare un canno intorno questo nuovo congegno; il quale, oltre il merito incontestabile di una ingegnosa composizione, offre tutta la prospettiva di molti ed utilissimi vantaggi in questa importante operazione delle sete; cogli attuali mezzi, eseguita con tre separate funzioni, tre differenti congegni, vario e molteplici persono.

Il metodo immaginato dal Padarnello è fondato sopra un sistema che opera in ragione inversa di quello sin qui usitato; perchè il torritojo oltrechè torcere il filo s' investe di esso; ed offre perciò il vantaggio di produrre con un solo congegno, ed una sola operazione le tra funzioni, operate separatamente dagli attuali filatoj.

Le proporzioni del meccanismo, per ciò che riguarda le parti servienti alle funzioni del torcere, sono maggiori di quelle de torcitoj comuni. E poiche il grade di torcitura si ottiene a mezzo di una girella volunte conduttrice il filo serico, ed in proporzione del di esso diametro, cui si ha l'immenso vantaggio di poter cangiare in un istante la gradazione della torcitura, a seconda dei bisogni, a della volontà dell'operatore, con una precisione infallibile.

Ciò non pertanto l'intero apparato occupa appena la motà di spazio abbisognevole coi sistemi attuali, cioà a dire quello che nei comuni filatoj viene occupato dal solo incannatorio. Inoltre operando esso solo nello stesso tempo, e colle solo maestranze occorrenti all'incannatorio, offre li vantaggi di una facile sorveglianza, di risparmio di spazio, e di mano d'opera, di perfezione nel prodotto, con minor perdita di strazzi, conseguenza questa del bisogno di una sola operazione in luogo di tre.

Dalle anelisi cha ci vennero offerto dal Padarnello sul costo delle trume ridotte col di lui sisteme, e fetto il confronto col costo delle attuali, si ha la proporzione di 5.85 a 10.53 sopra libbre 4 1/2 di trama, che si possono ottenere da una macchina di 24 fusi in 12 ore.

Dopo il giudizio riportato in Udine, in seguito alle esperienze ivi fatte, e innanzi alla Commissione, ed ni molti che
visitarono il presentato modello, non è a dubitarsi che la invenzione del Padarnello non sia per tornar utile alla industria
serica; ma perchè rade volte l'ingegno, la fatica, e gli sforzi
che profittano alla società rendono sdegnato compenso all'autore, lice angurare al Padarnello ch'egli trovi sulle sponda

della Senna quella fortuna che merita il talento congiunto allo studio ed alla perseveranza.

F. CANDIANI.

## CRONACA DEI COMUNI

Ofa sono pochi di le mi trovava in S. Giovanni di Manzuno, villa che siede quasi ul piede dei colli di Rosazzo ... Ebbene vo dirvi di dodici giovanette che quivi mi accadde di seatire modular in doloi note alcune strole alla Madonna .... Oh come è caro l'adire quelle voci innocenti che chiamano a Dio, che Iodano Maria nel tempio, del Signorel .. Non v'ha cuoro lanto duro che non sentu la potenza di quel canto; non v' ha ciglio tanto arido che non abbia una tagrima che risponda al sentimento che l'intime senso impressionò .... Abbiasi la lode e la stima di tutti i buoni il Prete Udinese cappellano di quel luogo don Giovambattista Moro che con tanta premura, pezienza ed affetto, queste fencialle istruiva. Ora voi le vedreste ogni sera, meno le vigilie di festa, in sul vespero avviarsi a tre acquettro alla Canonice perche il buon Prete, e ricompensarle delle fatiche sostenute, insegna loro a leggere; e son già due mesi che si adopera con buon successo. A questa scuola della sera non ne manca uno, o sarà un bel vederle nella Chiesa col loro libretto di divozione sott'occhi ... L'esemplo di don Giovambattista Moro possa essera seguito da ultri coppellani di campagna. Questo è il nostro voto.

P. G. I

#### COSE URBANE

Nel giorno 13 corrente venne posto in sede il nuovo Podestà di Udine Co. Antigono Frangipane.

— Il foglio settimanale l'Annotatore cominciò a pubblicare una rivista politica, a cui con molta opportunità si fece precedere un' esposizione degli avvenimenti che direttamente o indirettamente si collegano colle quistioni attuali. Una rivista settimanale se è scritta da chi da varii anni tieno dietro agli avvenimenti (com' è appunto il caso dell'Annotatore) gioverà più delle notizie sparso in molti giornali a far conoscere la situazione delle cose. Auguriamo intanto all' Annotatore buona ventura.

- Ricevemmo la seguente lettera:

A farle conoscere, egregio sig. Redattore, che l'attuazione della società pel mutuo soccorso degli artieri non si lascia in Udine nel Limbo dei pii desiderii, como a Lei piacque di asserire nel N. 10 del riputato suo periodico, mi pregio di renderle noto.

Che fino dal 1846 fu assoggettato il Regolamento di questa società col titolo di Piu Unione del Sorvegno alla Regia Delegazione chiedendosene l'approvazione superiore.

Che essendo rimasta inevasa la prima domando, forse per li sopraggiunti avvenimenti del 1848, venno questa ripotota nel 1852, e si chhe in risposta che l' Ecc. I. R. Governo Militaro di Venezia non credeva nelle altuali circostanse ec-

cezionali di poter per ora consentire al progettato repristino della Pia unione del Sovvegno.

Che cessato lo stato eccezionale, sotto la data 13 Febbrajo u. d. fu riprodotta la istanza, e se ne attende l'esito, il quale, spero, metterà al caso li promottori di mantenere la promessa.

UN PROBOTORE.

## RIVISTA TEATRALE

Nella sera del 15 ayvenne la beneficiala della signora Clementina Cazzola col Fallo di Scribe, e il teatro fu affoliato da ammiratori sinceri del morilo di questa egregia attrice tanto intelligente e simpatica. Ella, come ogni sera, fu applaudita, e con leggiadri fiori e col ritratto in litografia alcum intelligenti dell' arte vollero a nome del pubblico farle onore. L'entusiasmo destato ira noi dalle volente attrice rammenta i bei tempi di Adelaide Ristori.

Gli eletti artisti della Compagnia Dondini cooperarona tutti con lei al buon esito di questa rappresentazione: per la ventura settimana sono annunciati drammi e commedie nuove per le scone ndinesi.

## BBOGBTHWU

## Agli Educatori dei Bachi da Seta

Fermamente convinto per gli studii e per gli espe-rimenti confinuati per ben tre anni di avere scoperta la vera causa della malattia del calcino, e di poterne indicare un rimedio sicuro, facile, e pienamente efficace, nulla fasciai di intentato per trovar mezzo onde rendere di pubblica ragione una verità di cotanto interesse per la più ricca ed importante fra le patrie industrie, e assicurare in pari tempo a me stesso un compenso, non immeritalo io eredo, delle spese o degli studii fatti.

Tornato infruttuoso ogni mio sforzo per provocare sulla verità della mia scoperta il giudizio dei nostri istisula vertia della lina scoperta il giunizio dei hosti isti-tuli scientifici più competenti, quantunque costantemente mi offrissi di sostenere tutte le spese e il rischio dei ne-cessavii esperimenti, riescito vano l'appello da me pub-blicato nell' Eco della Bersa dei 10 Luglio p. p. mi sono determinato di tentare l'unico mezzo che ancora mi si presenta, onde il felice risultato di lunghi studii e fatiche non resti plà a lungo improfittevole al mio paese, ed a me slesso.

Valendomi dell'opera del mio collega Bartolomeo Mora Farmacista di Brescia al quale ho comunicata la mia scoperta, ho determinato di aprire una sottoserizione fra gli educatori dei bachi da seta ; al qual uopo sarà incaricata persona in agai distretto del regno di ottenere la firma della nota che verrà presentata.

Se il risultato della sottoscrizione sara tale quale io credo di poterio sperare, e per la lenuilà del premio ri-chiesto, e per l'importanza della scoperta che mi obbligo di palesare, e per le condizioni a cui mi sottometto, en-tro la metà del p. v. Aprile con apposita pubblicazione farò nota la Causa efficiente il calcino e il modo di eni-tarlo. Terminato il raccotto dei bozzoli, ciascun sotto-scrittore potrà comunicare le sue dichiarazioni all'Ateneo di Brescia, il quale col concorso di una Commissione com-posta di dodici fra i principali proprietari e soscrittori promuncierà sulla verità della mia scoperta decidendo se soscrittori sieno obbligati o no al pagamento del premio pel quale avranno rispettivamente soscritto.

La decisione alla quale mi sottometto mi par meritevole di piena ed intera flducia, poichè sono chiamati a pronunciarla gli stessi sottoscrittori, e, dal canto mie, avrei desiderato di sottopormi ad un giudizio ancor più

severo, corto come io sono che i falti concordemente è pienamente giustificheranno la mia promessa.

La causa del calcino che lo mi offro di palesare è fale che qualunque educatore di bachi potrà conoscerne, procurarne, impedirne è toglierne l'esistenza; istituire senza incomodi, e spese gli opportuni esperimenti comparativi e convincenti che la soltanto ove questa causa concorre, si svijuppa il calcino.

Per un uomo che non può presentarsi al pubblico con dei volumi e delle teorie tale dichiarazione potra sembrare soverelijamente ardita, o almeno precipitosa; ma pure mi è dettuta da quel pienissimo e fermo convinci-mento che si è maturato per gli studi, le ricerche, e gli esperimenti accurati e conscienziosi di molti anni, e che mi ha sino ad ora confortato, a mi conforta a combattere coraggiosamente tauti e si diversi ostacoli, e a sostenere incomodi, faliche e spese per loccare una meta, che ib spero mi sara dato di raggiungere col presente appello che indirizzo pieno di fiducia al buon volere ed al senno dei nostri proprietari ed educatori dei bachi da seta.

Rovato, il 15 Gennajo 1855. coretti nortolo Farmacista in Rovato. B' MORA Farmacista in Brescia.

C E D O L A

Mi obbligo to sottoscritto di pagare al sig. Barto-lomeo Mora in Brescia, incaricato Cobelli, entro il p. v. Luglio corrente anno una lira austriaca per ogni oncia Luguo corrente anno una ura dustraca per ogni onche Semenza Bachi da seta che posso approssimativamente allevare ne' mici stabili nel corrente anno, nel numero di oncie che qui sotto dichiaro, a condizione che il sud-detto Mora faccia di pubblica ragione la CAUSA EFFI-CIENTE IL CALCINO DEI BACHI, ED IL MEZZO PER EVI-TARLO PACILE, SICURO E SENZA SPESA.

Questa scoperta falla dal sig. Bortolo Cobelli Far-macista in Rovato sarà gindicata tale da un Istituto Pubblico Lombardo-Feneto, corredato da 12 grossi Possidenti: ciò che tornerà inutile, poichè ognuno nella pro-pria bigatteria potrà convincersi della verità essendo già stato constatto da fatti esperimenti per tre consecutivi anni, e sarà nulla la presente sottoscrizione quando non sia tale it risultato.

Il secreto verrà pubblicato entro la metà del p. v. Aprile, sempre che si ottenga una congrua sottoscrizione; in difello si proroghera la pubblicazione al venturo anno 1856.

ANTONIO n' ANGELI incaricato in luogo della Ditta TOSINI ROMANO a ricevere le sottoscrizioni per Udine e Provincia. ..

### SETE

Poche in questa settimana le transazioni di Sete Greggie, e quelle che pure ebbero luogo, si conchiusero mercè vantaggiose condizioni da parte del compratore.

Questa generale ritrosia di acquisti, ad onta del bi-sogno di Greggie per l'attività dei lavoreri, dimostra la diffidenza, in tutti uguale, di un vicino risorgimento nel-l'importante nostro Commercio. Molti possessori di Greggie vedono di malincuore

l'approssimarsi della nuova stagione; indecisi se cimen-fare una seconda perdita, o rassegnarsi alla prima — Questa relazione sul reale andamento degli alfari sia loro di norma e direzione almeno per l'avvenire; è la sconfortante realizzazione di quanto abbiamo predetto valga ad accrescerne la fiducia.  $in^{1}$  H

#### **DESTV**

Il sottoscritto rende pubblicamente noto aver egli revocata la Procura 12 Ottobro 1850 che rilasciò all' Ingegnere dett. Birri per quest' Agenzia delle Assicurazioni Generali, ed averne invece investito il figlio Vittorio Lavagnolo; e ciò a norma dei terzi.

Udine 15 Marzo 1855.

ANTONIO LAYAGNOLO.